# L'ALIMISTA BRILANO

# DELL' IMPERO OTTOMANO

(Continuazione)

L' impero ottomano, sopra una superficie di 47,000 miglia quadrate, ha una popolazione di 23 milioni di abitanti, ripartiti in tre parti del mondo come segue: in Europa, miglia quadrate 9,000 ed. oltre 9 milioni d'abitanti; in Asia miglia 22,000 ed abitanti 10 milioni; in Africa (Egitto e Nubia) miglia 16,000 ed abitanti 4 milioni. Il numero totale dei Turchi, cioè Osmanli, Tatari, Turcomanni ed Arabi, nelle varie parti dell'impero, non è che di circa 10 milioni; il rimanente della popolazione è cristiana ed apportiene per la maggior parte alla comunione greca. Si considerano, in generale, come esatte le seguenti cifre statistiche: Turchi 3,500,000; Greci ed Elleni 2,500,000; Moldavi, Valacchi 400,000; Arnauti ed Albanesi 750,000; Serbiani 450,000; Bosniaci 250,000; Dalmati 800,000; Raizi o Rasci 80,000; Croati 40,000; Bulgari 510,000; ed Ebrei 300,000.

La Turchia Europea è limitata dalla Russia, dalla Transilvania, dalla Ungheria, dall'Illiria, dalla Dalmazia e dalla Grecia. Le sue coste sono bagnate dall' Adriatico, dal Mediterraneo, e dal mar Nero, sul quale attualmente dominano i Russi. Il Bosforo, il mar di Marmara e lo stretto dei Dardanelli saranno parimento in loro balia, finchè rimarrà in vigoro, il trattato di Unkiar-Skelessi. A motivo dell'estensione delle sue coste e dei numerosi suoi golfi, la situazione della Turchia è molto importante per tutto il commercio del Levante. I suoi confini sono protetti da due gran fiumi, il Danubio e la Saya, e dalla catena del Balkan (l'antico Emo), ch'estendesi dal capo di Emineh tino alle montagne illiriche, e colla quale comunicano le catene dei monti Rodope, Pangeo ed altre che attraversano la Grecia. Quanto al monte Athos o Santo, esso è isolato. - La Turchia asiatica è limitata dall'impero persiano, dalle provincie russe del Caucaso, dall'Arabia e dall'ismo di Suez, che la unisce all' Egitto: è bagnata dal Mediterraneo. Nei monti dell'Armenia sono le sorgenti dell'Eufrate e del Tigri, fiumi che sboccano nel Golfo Persico. Nell'Auatolia scorre il celebre Kisis-Ermak (l'Halys), e nella Palestina il Giordano, che mette foce nel mar Morto. Le principali montagne sono in Anatolia il Tauro, in Siria il Libano e l'Anti-Libano. La più bassa provincia è l'IrakArabi; verso l'est stendonsi vasti deserti fino alla penisola arabica.

Il clima è temperato nel nord, dolce e refrigerante al centro, caldo nelle regioni del sud. La penisola ellenica ed i suoi gruppi d'isole, divenute indipendenti nel 1829, sono situate sotto il più beato cielo. L'aria più pesante ed opprimente regna in Mesopotamia ed in Egitto; il vento mortifero, detto simun, soffia in quegli ardenti deserti e vi seconda l'azione deleteria della peste.

Ciascuna provincia è ricca di qualche produzione importante. Il frumento della Romelia, il riso dell'Egitto e del sud del monte Balkan, il tabacco di Macedonia, le sete d'Arnaut (Albania) e d'Anatolia, il zafferano, i fichi, la noce di gal'a e la schiuma di mare (per pipe) di quest'ultima, il petrolio di Mesopotamia, il cotone di Valacchia, sono articoli ch' esportansi all'estero e così pure l'oppio. Del resto, il lavoro è presso i Turchi poco in onore; sonovi nondimeno alcuni mestieri portati ad un raro grado di perfezione, tra gli altri la preparazione del zafferano; quella della tintura rossa, particolarmente in Tessaglia, le manifatture di cotane e di tappeti, le fabbriche d'acciaio è quelle principalmente di armi da taglio.

I Turchi disprezzano i lavori agricoli, e li abbandonano ai popoli vinti. Non trovasi vera prosperità industriale che nelle regioni ove non hanno alcun potere, come presso i Drusi del Libano, ove gli Osmani non penetrano, ed in alcune isole dell'Arcipelago. In Asia non s'applicano all'agricoltura che nelle vicinanze delle città. Le fertili pianure, poste lungo le rive dei fiumi, non sono popolate se non che da orde nomadi, le quali vivono di ladroneccio.

La popolazione dell'impero è, come già accennammo, una ragunanza di popoli diversi di costumi d'abitudini e di linguaggio. Vi si distinguono: 1.º i sunniti, i Turchi osmanli, come gli Arabi, i Tatari e i Turcomanni, potenti per le forze loro naturali e pel loro fanatismo. Sono essi i più numerosi nel nord delle provincie dell'Asia; sprezzano gl'infedeli come cani, come animali immondi, e sostengono ancora i modi dei primi conquistatori. Il carattere di questi popoli è zeppo di contraddizioni; son essi a un tempo, a norma delle esterne impressioni che li colpiscono, valorosi o vigliacchi, miti o feroci, forti o deboli, intraprendenti o inerti, voluttuosi o agguerriti. I grandi, alla corte, all'esercito e nelle provincie, mostransi orgogliosi, sospettosi ed ingrati. In generale, il Turco è al-

trettanto ignorante quanto indifferente e poco sensibile; e non pensa all'avvenire dei suoi discendenti, perchè tiene per indubitabile, che tutto sulla terra sia soggetto alla fatalità. - 2.º I Turcomanni in Armenia, in Anatolia, e nelle valli dei fiumi interni. - 3.º I Tatari, che hanno abbandonata la Crimea e si sono stabiliti nelle provincio del Danubio. — 4.º Gli Arabi. — 5.º I Curdi. — 6.º I Greci. - 7.º Gli Armeni, dispersi in lutte la provincle ed in tutte le città come negozianti ed artisti. - 8.º I Cofti in Egitto. - 9.º Gli Slavi. divisi in parecchie tribù, come gli Albanesi o Arwanti, i Bosiliaci, gli uni maomettani, gli altri cristiani, i Serbiani o Raizi, i Bulgari ed i Montenegrini. - 10.21 Drusi nelle montagno del Libano. -11.º Gli Ebrei, i Valacchi, i Zingeni e varie piccole tribù d'ignota origine, abitanti principalmente le montagne della Turchia asiatica.

化连续轮 拳法 网络特尔斯 电放线点

La lingua araba è quella della corte e della letteratura: A Costantinopoli esistono tipografie greche, armene ed ebraiche, ed una sola turca; cost pure una francese pel Monitore Ottomano, ch' è compilato da Francesi sotto la sopraveglianza del governo. Trovansi nelle provincie molti copisti occupati a trascrivere il Corano; a Costantinopoli essi formano una corporazione piuttosto forte. --Gli ulema, che appartengono a un tempo alla corporazione dei legisti ed a quella dei sacerdoti, sono guasi i soli eruditi; in geografia è tultora Tolomeo la loro guida, ed Aristotile in fisica ed in istoria naturale. Alla corte del sullano v'è un istoriografo, e per tutti gli affari di stato consultasi un astrologo. -- Le arti sono disprezzate, perchè il Corano vieta la riproduzione in pittura o scultura del volto umano. La musica turca è strepitosa e dimostra un gusto poco esercitato; nondimeno trovansi in Turchia buone danzatrici.

Gli statuti dell'impero posano sopra sette collezioni di leggi politiche (kanum namè). Il padiscià, come califfo e come sultano, in sè riunisce la più alta dignità sacerdotale ed il supremo poter temporale; esso dispone da padrone della vita e degli averi dei suoi sudditi, segnatamente di quelli degli alti funzionarii, cui giudica in ultima istanza e cui fa decapitare di pieno suo arbitrio; le vittime sono tenute a baciare rispettosamente il laccio, chiei loro invia per istrangolarli, ed è egli il loro erede. Egli impone leggi senz' esser costretto ad osservarle ei medesimo; la sola pubblica opinione, che occorrendo si traduce in effettiva rivolta, uuitamente all'autorità del Corano, può ricondurlo al dovere. Fu detto e con verità, il governo turco essere un despotismo temperato dal regicidio. Il merito, non meno che il favore e l'intrigo, strappa spesso lo schiavo a' suoi ferri e lo innalza alle prime dignità. - Non avvi in Turchia nobiltà ereditaria. Nella famiglia d'Osmano la successione è di maschio in maschio, ma spesso il volere del popolo decide della scelta dell' individuo di essa famiglia, che salir deve sul trono. Che se questa

dinastia venisse ad estinguersi, la corona apparterra allora a quella famiglia, che regnava prima di essa. - Il pudiscià non viene coronato, ma soltanto cinto colla sciabola d'Osmuno dopo d'aver giurato di difendere la religione di Maometto. --Le odalische del suo aremme sono, in generale, circasse o georgiane; una donna nata libera non può entrarvi. Fra esse, da Ibraim in poi, il sultano sceglie sette mogli (Kadin); quella che dà prima un successoro al trono, prende il titolo di ciakessisultana; le altre madri di principi sono nominate sultana-ciassecki. La sultana Valide, madre del sultano regnante, gode importanti prerogative; non è rinchiusa negli appartamenti d'Efki-Serai ed ha una rendita di 500,000 piastre (oltre 250,000 scudi).-Tuttl i principi ricevono la loro educazione in mezzo agli eunuchi ed alle odalische; clascuno di essiimpara un arte o un mestiere, ma tutti ignorano quanto concerne il regnare; essi non hanno altraprospettiva che il trono o la morte. - Le figlie del sultano chiamansi sultane, e fin dalla culla vengono fidanzate, giusta il costume, con visiri, pascià o altri grandi, ma i figli maschi che nascono da queste unioni sono dannati a morte dalla legge dello stato. - Alla corte del sultano si conta, compresi gli eunuchi, le donne e le guardie, un personale di 10,000 persone. Vi sono addetti una guardia di 2,000 uomini, ed alcuni grandi dignitari, sotto i cui ordini stanno i muti, gli eunuchi, i musici ed i maestri delle cerimonie. Nell'interno del palazzo trovasi l'aremme, gli eunuchi bianchi e neri, il loro capo (il kislar-agà) confidente del sultano, il gran-visir, il kiaia-bei o ministro dell'interno, ed il reis-effendi o ministro delle relazioni estere. — Lo stemma dell'impero, adottato da Maometto II dopo la conquista di Costantinopoli, è uno scudo in campo verde con una mezzaluna d'argento. Selim III fondò l'ordine della Mezzaluna diviso in tre classi, dopo la vittoria di Abukir; Nelson, Sebastiani ed altri ne funono decorati. Il gran-visir governa in nome del sultano, ed in sua assenza il caimacan. Il consiglio di stato, che dicesi il divano, risiede nel secondo cortile del serraglio; è composto del kinia-bei, del reis-effendi, del defterdar o ministro delle finanze, del capitan-pascia o grand' ammiraglio, del sciaus-basci o ministro del potere esecutivo, e di tutti gli agà delle milizie.

Le provincie, tranne la Moldavia, la Valacchia e le città di Costantinopoli e d'Adrianopoli, sono divise in 25 ejaleti o pascialati o governi, e suddivise in 290 sangiaccati o stendardi. Fra i pascia collocati alla direzione di questi governi, quelli di Romelia, d'Anatolia e di Damasco hanno il titolo di begler-bei e fanno portare a se dinanzi tre code di cavallo. Sono despoti come il loro signore; solo gli ulema e le sommosse provocano a quando a quando la loro destituzione.

Il Corano è la fonte di tutte le leggi e di tutti i regolamenti; indipendentemente dal codice ordinario, le interpretazioni e decisioni degli ulema

hanno forza di legge. Il musti è non solo il capo del clero, ma anche il primario interprete delle leggi: le sue decisioni, dette festa, sono conservate in collezioni. - Il tribunale supremo è presiedulo dal gran-visir: esso radunasi quattro volte alla settimana nel suo palazzo; in sua assenza, la presidenza appartiene allo sciaus-basci. - Le leggi sono semplici e severe. I castighi abituali sono le battiture e la morte; quest'ultima per istrangolazione, immersione, crocifissione o pale. La corruzione dei testimonii è considerato il massimo dei delitti. -- Il muftì è capo della religione, benchè soggetto ngli ordini del sultano; nelle provincie vi sono dei sottomufti, nominati dal mufti. Questi comanda ai cadilesker, ai mollah, ai cadì ed agli ulema. I sacerdoti dividonsi in secolari e regolari; i primi fanno il servigio delle moschee. I dervis (sacerdoli regolari) si suddividono in trenta ordini religiosi. Tutti i culti sono bensì disprezzati, ma tollerati, ed hanno i loro patriarchi, arcivescovi e vescovi.

Le rendite dello stato sono versate nel tesoro, ed ascendono a 42 milioni di piastre secondo alcuni, di fiorini secondo altri. Lo Stato ha un debito di circa 70 milioni, ma è debitore specialmento al tesoro privato del sultano, nel quale entrano tutti i redditi dei possedimenti, i doni dei nuovi nominati alle cariche e dignità, e le ricchezze dei magistrati destituiti.

Le forze militari di terra sono di 68,000 uomini armati e disciplinati all'europea, i quali colle
altre truppe formano un'infanteria di 138,000 uomini; vi sono inoltre 40,000 uomini di truppe irregolari e 196,500 cavalieri; totale 374,900 comhattenti, 240,000 dei quali entrarono in campagna
contro i Russi nel 1827. — Il gran-visir è il generalissimo dell'esercito, e gli agà comandano i
corpi separati. — La marina componevasi nel 1828
di 24 vascelli di linea, 21 fregate e parecchi bastimenti minori, armati, in complesso di 2,000
bocche da fuoco, e-montati da 2500 marinai. Selim III avea stabilito una scuola militare pegli ufficiali di marina.

La pubblica istruzione è alimentata dalle scuole e dalle università dette mektebe e medree, ove vanno ad istruirsi i giovani di tutto le classi. Tutto queste istituzioni, tanto le più elevate come le più modeste, sono addette a moschee e frequentate gratuitamente dai fanciulli poveri; i professori, stipendiati da dotazioni, non hanno diritto ad alcun altro emolumento che di doni voloutarii dei genitori. Nelle scuole elementari, gli allievi non imparano che le regole della lingua turca. Per entrare in un collegio (medrea) occorre uno speciale permesso. L'istorico Hammer conta 275 scuole nella sola Costantinopoli, eppure non hanno esse tutte che pie dotazioni per mantenerle. La prima medrea è stata fondata a Nicea nel 1330 da Orcano, figlio e successore di Osmano, e per un buon secolo fu la sola, ch' esistesse nell' impero ottomano. Tali fondazioni non avevano a principio altra mira che d'insegnare i dogmi della religione e le leggi, ed anche oggidi escono del loro seno gli ulema. Oggidi nelle alte scuole insegnansi la grammatica, la logica, la morale, la rettorica, la teologia, la metalisica, la scolastica, la filosofia e la giurisprudenza, ma sopratutto il Corano e le scienze, colle queli è in relazione, cioè l'esegesi dei libri santi e la dottrina delle tradizioni orali del profeta.

(conlinua)

# L'AVVOCATO DELLE DONNE \*)

Fino a questo giorno la schiavità non era stata abolita che nelle forme, poiche le donne, ad esempio, sono ancora sotto tale dominio, contro il quale a nulla valsero le più eloquenti proteste. La donna veramente non è condannata dalle nostre leggi, ne al rigoroso gineceo antico, ne all'Harem d'Oriente: noi ad esse permettiamo di calpestare col loro piccolo piede l'asfalto del Boulevart \*\*) senza essere velate, o nascoste dietro un muro vivente di cunuchi. Noi non le obblighiamo, come i Chinesi, ad imprigionare il loro bel piede entro stivaletti di ferro, poiche questa è una tortura, e noi lasciamo alla Moda la cura di farta adottare. Se ancho fosse colpevole, noi non chiudiamo la nostra donna in un sacco con una gatta affamala e con una vipera ferita, e non la gettiamo in così caltiva compagnia nella Senna Perché noi stimiamo virtuosa una donna non è necessario che ella passi i suoi giogni a filare la lana come Lugrezia, ne mettiamo nella sfera delle Frine quelle che danzano, o che si dedicano alla scoltura, o che cantano con voco soave. Ma questa tolleranza non è dovuta so non che a l'indulgenza del costumi per certe condizioni. Non si vuole ammettere la superiorità nelle donne che a titolo di eccezione; ed anche questa nelle solo arti di divertimento, in quelle cioè che vengono riguardate come giuochi frivoli e puerili. Per meglio sottrarsi all'influenza delle donne, noi abbiamo bandito dalle sale il perpetuo torneo dello spirito francese, la conversazione di cui tenevano esse così graziosamente lo scettro, ed abbiamo addottato i costumi incolti degli Inglesi. Si fuma, si giuoca e si parla di cavalli; e non andrà guari che le signore francesi saranno costretto di rilirarsi al dessert, come il fanno le loro buone sorelle d'Inghilterra. Contro le donna abbiamo inventato il club e l'oligarchia, e noi non sappiomo più essere gentili verso il bel sesso: in conseguenza del nostro progresso politico fingiamo di crederle incapaci di ra-

\*\*) Passeggio pubblico dei Parigini.

<sup>\*)</sup> Questo articolo è di un uomo, e su voltato dal francese in italiano da una donna: ringraziamo la gentile colloboratrice anche a uome delle donne, di cui in questo scritto è disesa la causa.

gionare di nulla fuorche di mode, e le confiniamo nel cerchio del valtz e della polka.

Le donne hanno una intelligenza fina e delicata degli affetti, delle cose e delle persone, un tatto superiore a quello degli uomini; una generosità di cuore, una proclività ad esaltarsi per ciò obe è bello, ed a sacrificarsi per il debole ed il sofferente, uno spirito vivo ed elettrico che le rende più di noi simpatiche a tatto ciò che è hene. Tutte le donne hanno una immaginazione poetica, un cuore d'angelo, ed uno spirito diplomatica, e certamente non apprendono da noi il buon gusto e l'eleganza. Queste qualità fianno contribuito alla gloria di tutte le epoche, ove le donne non erano riguardate come uno schiavo, e come un pupillo. Le signore del circolo Rambouillot hanno contribuito a fissare la nostra lingua. Il genio assopito di Alein Chartier e Milfon fu risvegliato ed incoraggito dai baci che le regine sfiorarono sulle loro fronti. Quanto donne sublimi costrinsero il mondo a credere alla fittizia superiorità dei loro mariti; mentre esse si nascondevano modestamente all'ombra di questa aureola. Le virtù delle donne sono loro proprietà, mentre i loro vizii sono una copia de' nostri. Lamentiamo la loro falsità, e siamo noi stessi che fin dalla culla proibimmo ad esse gli slanci sinceri del cuore, sotto pretesto di decenza e di convenienza. Le accusiamo di frivolezza, mentre loro interdiciamo qualunque scienza, tranne quella dell'ago e delle domestiche faccende; le troviamo galanti ed avide del bello, ma esse non hanno che questo raggio di libertà e di piacere. Subito che il braccio del marito o del padre le lascia, sono condannate dalle convenienze a chiudersi in casa, mentre noi godiamo della più ampia libertà, e tutto il mondo ci è aperto dal lastrico della via fino al ponte de' vascelli, dal palchetto dell'opera fino alla tavola di marmo del caffè, dal gabinetto di lettura fino alla rapida cavalcata dei viali del bosco di Boulogne.

Chi ha mai pensato a riempiere il voto immenso che le molte cure non lasciano sentire all'uomo e che le donne non possono riempire che coll'abbandonarsi in balia alia immaginazione sovente compagna pericolosa della loro solitudine, e complice dell'amore.

Invano qualche scrittore ha tentato di far persuasa la donna della felicità del suo stato, assicurandole che l'impero delle grazie e della viriù, alle quali tutti gli uomini sono soggetti, valeva assai più che quei meschini diritti sociali, di cui il mondo le ha private, consigliandole a sagrificare la realtà all'idea. Ma le donne non si lasciarono sedurre da cotesti sofismi, ed apprezzarono assai poco la parte di ideli che noi loro destinammo nell'amana commedia. Domandatelo a tutte le donne: esse vi diranno ad una voce quanto si chiamerebhero liete e felici di poter essere uomini, mentre non conosciamo nessun uomo che volesse cangiare di sesso, se non fosse per semplice curiosità, e per assai piccolo tempo.

Le donne si annojano dei loro adornamenti, simili agli idoli legati all'altare con corone di rose per nascondere le sbarre di ferro, si annojano dell'incenso che li profuma ed hanno ragione.

Non hanno che tre cose che le compensi di tante privazioni: l'amore, l'amore materno e la religione. Io non fo la predica per la donna libera; io non dico che la donna monti la guardia e porti le armi; io non chiedo per esse nè la corazza, nè la toga, nè la cazzuola. Solo non vorrei vedere le nostre villane sudare sulla gleba per renderla feconda coi loro figli sul dosso, condannate ad un lavoro assai più faticoso di quello a cui soggiacolono le negre alle colonie, vorrei che si lasciasse ai popoli selvaggi questo tirannico costume d'imporre al sesso più debole le fatiche più dure.

La selvaggia, appena sgravata, si alza dal letto del delore per cederlo al marito che riceve tutto le cure e le congratulazioni dovute alla puerpera.

L'industria parigina non produce forse simili mostruosità? La bottega ed il magazzino non assorbono forse l'intelligenza, la salute e la vita di una folla di meschine che per vile mercedi si stenstano nei lavori più abbietti? La povera popolana non ha marito che per essere da lui battata e spogliata. Pure noi non siamo più al tempo in cui si convocavano conciliaboli per discutere la grave quistione, se le donne possedessero un anima, e se appartenessero alla specie umana! Quello che io reclamo si è un poco di eguaglianza nei diritti individuali dell'uomo e della donna, che l'essere più debole in tal guisa non sia schiacciato dalla mano brutale del, cosidetto, suo proteggitore. Che essa non soffra ingiustamente tutte le torture; che non sia stretta da tulti i lacci, imprigionata da tutte lo sbarre, flagellata da tutte le umiliazioni della schiavità.

Non è dessa una cosa strana che la leggo protegga il forte ed abbandoni il debole? Se l'uomo ha le spalle più larghe, le braccia più vigorose, il cuore più coraggioso, l'intelligenza più vasta, se egli ha la dominazione di fatto, perchè armarlo di tante guarantigie contro la donna? e perchè lasciar inerme questa frale creatura? perchè spogliarla del diritto di vivere da per se stessa? perchè trattarla come cosa piuttosto che come un essere che ha intelletto ed amore?

Ma questo essere ha un anima, e molte volte superiore a quella dell'uomo che voi le date non come compagno ma come despota. Voi associate soventi a qualche galante invalido, a qualche sciocco promettitore di castelli in aria, una povera giovine tolta ai materni baci, piena di sperauza nella vita, e col cuore pieno di amore, perchè Dio net formarla così bella, così credula ed amorosa, le ha detto all'orecchio: – tu amerai e sarai amata. – Quest'uomo non ha vagheggiato in questa giovine che la sua fortuna, per qualche intrigo volgare l'ha lasciata nell'obblio; ma se il cuore di quella si commuova per Clitandro avventuriere, o pel timido Cherubino, che gli apparirà ne' suoi sogni,

e che lo stesso marito, come amico di casa, avrà fatto sedere ogni giorno al suo desco, questa donna sarà colpevole di un orrrendo misfalto; e suo marito ha sopra di essa il diritto di vita e di morte! Ma se questo marito l'iuganna, dilapida la sua sostanza e quella de' figli per una magra danzante che fa i suoi scambietti sopra de' mucchi di Napoleoni, che accende il lume con dei biglietti di banco, se conduce in trionfo nel suo cocchio quest'amanza insolente, se getta al suo collo preziose collane, se passa ne' suoi diti anelli di brillanti, se faccia risplendere nel suo braccio impasticciato di bianco i monili della moglie che ei lascia solinga nella sua casa contando le ore piangendo sovra la culla del suo nato, soffrendo le umilianti minaccie dei creditori, le melate parole degli uscieri, queste son cose naturalissime contro cui nulla ci ha a ridire. Ebbene, io chiedo, quali saranno i diritti di questa donna, di questa madre, contro di questo marito che ha violato i suoi giuramenti, di questo padre snaturato che ha derubato i suoi figli?

Il dirlo è vergognal Pure è così: la donna che tradisce la fede giurata per folle passione arrischia la vita, mentre il marito che abbandona, che ruba, che umilia e tortura con vili oltraggi, con milli insulti, e della cui infamia solo i domestici muri sono testimonii, questo marito, dico, non ha nulla a temere dall'umana giustizia. Egli usa doi suoi legittimi diritti. Non bisogna dunque sorprendersi se la donna trattata da schiava ricorre all'inganno ed al tradimento. Queste sono le armi degli schiavi e dei deboli oppressi. - Il negro ajuta ad uccidero suo padre, china sorridendo le spalle allo staffile del suo padrone, egli stesso, talvolta, flagella col sangue freddo del carnefice il proprio figlio; ma sei mesi dopo la greggia del padrone è colpita da epidemia; un anno dopo il fuoco distrugge le canne di zucchero della piantagione; cinque anni dopo una serpe striscia innosservata fino nella culla della figlia del padrone, la stringo colle aggiacciate sue spire, e la morde innestando nel di lei sangue un veleno che in pochi secondi la trae a morte.

Le donne non usano siffatte vendette, ma una ne hanno in loro potere non meno terribile di queste, grazie alla nostra vanità, quella pessione che si alletta anco nelle anime più chiuse all'amore. Nel cuore dell'uomo la sola vanità è gelosa, poichè l'amore è credulo e fiducioso.

Nel destino dell'uomo e della donna nulla è diviso con equità, perchè per questa la seduzione è un disonore, per quello un trionfo, un successo che lo fa segno di invidia.

Una giovane s' abbandona alle irresistibili seduzioni dell'amore, ella è povera, orfana, senza protezione, senza consigli. Nel mezzo dei suoi sogni dorati, del tremito del suo cure palpitante, come l'uccelletto che per la prima volta pone il capo fuori del nido, vede un giovane ozioso che ha bisogno di distrarsi. Quest' uomo non è uno sciocco, conosce il mondo, e sa che non arrischia che di pordere un po' di tempo, mentre questa giovane il di cui volto arrossisse al di lui sguardo, i di cui occhi si velano e si rivolgono altrove, la cui mano trema, le cui labbra balbettano in rispondergli, va a perdere per l'obblio e la menzogna d'un'ora l'intera sua vita, il suo avvenire, l'onore, la stima di tutti. Ebbene! la voce di quest' nomo promette a questa giovano un avvenire di felicità e d'amore, ed egli mentisce; finge di soffrire per essa e mentisce; per amore, per follin e forse per pietà questa povera creatura soccombe due giorni dopo l'amante è scomparso. Quest'uomo è un don Giovanni che si fa una lista di tutte le fanciulle tradite per farsi merito appo il mondo. - La giovane è divenuta madre, essa teme della vorgogna, dell'abbandono, del disprezzo e della pietra che ognuno le getterà; ella è pazza. Abbraccia il figlio e su lui versa lagrime di sangue, lo stringe, l'uccide... Ella è una infanticida; ella è colpevole del più gran delitto di cui una donna possa farsi rea, ella deve morire, la legge la condanna, la mannaja del carnelice ne adempie la tremenda vendetta della giustizia. - Va bene!

Ma quest' nomo che ha neciso anch' egli suo figlio, questo complice, questo provocatore del delitto, questo vero colpevole perche non si punisce? Ognano lo guarda, sorride, e si dice all'orecchio: Questo è un bravo scapestrato, un Richelieu!

Si può esser certi che vi hanno più mogli che amano i loro mariti di quello che mariti che amino le loro mogli. Nell'uomo l'amore non vive so non di pericoli, di ostacoli, o di desiderii. Quando l'amante può entrare liberamente per la porta invece di entrare di soppiatto per la finestra nella camera della sua innamorata, quando non ba muraglie da scalare, scale di seta da lanciare, quando ha veduto l'angelo de' suoi sonni chiudere in una custia da notte le anella de suoi capelli, sorvegliare l'arrosto, saldare il conto alla lavandaja, può ben amare in essa la madre dei suoi figli, ma questa donna non è più la sua amante: Il sogno è svanito di faccia alla realtà, il desiderio è passato; l'uomo è incostante. Il cuore della donna si espande, la sua affezione setto i haci ingrandisce, quello dell'uomo si stanca e si agghiaccia in questa dolce prova; egli non ama ardentemente che l'amore che sente e che pur fugge dalle sue labbra.

Egli rischia la vita per afferrare il frutto proibito, e quando la sua mano lo stringe, lo rigetta sdegnosamente.

## LA PRIMA ESPOSIZIONE DI BELLE ARTI IN UDINE

In diverse Città di Provincia del Lombardo Veneto hanno luogo annualmente pubbliche mostre di oggetti d'Arle, e quelle di Bergamo, sede dell'Accademia Carrara, di Verona e di Brescia, e per la eccellenza degli oggetti, e per la celebrità degli esponenti gareggiano colle esposizioni delle Capitali. In questa nostra, Capolnogo di vasta Provincia, la quale e nei vecchi e nei moderni tempi fu madre di preclarissimi maestri ci aveva difetto di così aghile costumanza, per cui gli artisti nostri trovavano difficoltà di farsi conoscere; conseguenza dell'essere ignorati ne seguiva il difetto di commissioni, per cui erano costretti ad esulare per vivere, non solo i mediocri ma i grandi eziandio, ed intanto ad artisti d'altri paesi si accomodavano le opere d'arte, importanti opere, che non riuscivano il più delle volte proporzionale nè alla fama degli autori, nè alla pattuita mercede.

Chinnque ami daddovero il proprio paese non può non esultare in questo giorno in cui le sale del Municipio accolsero a pubblica esposizione oggetti di belle arti d'autori concittadini, del Friuli,

e d'altri paesi d'Italia.

Lode al dottor Scala che promoveva questa

patria solennità.

Lode a coloro che a lui si associavano per rimuovere le difficoltà di trasformare all'improvviso il desiderio in azione.

Onore agli arlisti che tutto ciò che avevano offersero volenterosi, anche opere che non erano destinate alla pubblicità, perchè o di poca importanza, od eseguite in fretta senza la cura paziente di chi vuole mostrare tutto intero il proprio sapere.

Lode infine a chi ebbe la delicata inspirazione d'inaugurare questa patria solennità collo esporre tre opere dell'immortale nostro concittadino Odorico Politi, il suo ritratto, il primo quadro storico ch'ei dipingeva dopo il ritorno da Roma, Pirro che svelle dal seno d'Andromaca il piccolo Astianatte, e l'Ostricajo, l'ultima opera che uscisse dal suo pennello. – Del nome di Odorico Politi si è impossessala la storia, le di lui opere sono un monumento glorioso del genio italiano, e chiunque abbia anima capace di sentire il bello, dinnanzi a quei capi lavori resta compreso da riverenza, e non può non esclamare col Divino Allighieri

## Onorate l'altissimo Poeta.

Nella prima sala ove stanno esposti il Pirro e l'Ostricajo di Politi, ammirasi pure t' Erminia di Michel Angelo, Grigoletti ed il Dilavio del Giuseppini, opere celebrate e di cui tacoremo perchè furono lodatissime nel tempo in cui vennero esposte al giudizio del pubblico nelle sale delle Veneta Accademia. – La Provincia del Friuli e la Preghiera, modelli in gesso di Antonio Mariguani, stanno pure esposte, e come in tutte le di lui opero si distingue l'antore per la diligenza dell'esecuzione.

Come regina sul suo trono sta in mezzo della seconda sala la Riconoscenza, statua in marmo di Luigi Minisini. Quella fanciulla cho colla destra dolcemente tesa stringe nella sinistra una corona di semprevivi, col capo dolcemente inclinato esprime così la riconoscenza da fare comprendere ad
ognuno il soggetto; non ha di nudo che la testa
e le braccia, il restante del corpo avvolto in un
lenzuolo così egregiamente piegato che lascia trasparire le sottoposte membra palpitanti di vita.
Guardata da tutti i punti ti presenta sempre lineo
armoniche di contorni, e la luce che dall'alto le
piove fa vedere su tutta la persona masse di pieghe così vere, così fluenti, da credere perfino impossibile sieno tratte dal marmo. – Il concetto,
l'esecuzione, l'espressione non potrebbero essere
migliori, per cui non temiamo di proclamarla una
statua perfetta.

Il modo con cui furono disposti gli oggetti raccolti da l'idea d'una cosa improvvisata, per cui ai ritratti vanno commisti quadri di paesaggio, di prospettivo in modo da generare un poco di confusione. – Quadri di composizione non ve ne sono. Di figura vi sono alcuni ritratti del Pagliarini molto bene disegnati, di magico effetto, ottenuto con infinita diligenza. Quel ritratto d'uomo, grande al vero, che riceve lume dalla finestra a cui s'appoggia col dorso, nel mentre a primo tratto sorprende, sotto l'osservazione prolungata produce

così come senso di stanchezza, causata non v'ha dubbio dal grande contrasto di tono fra le linte fredde dell'aria, e le caldissime della testa.

Sono da commendarsi alcuni ritratti ad oglio di Giuseppe Mulignani per la dolcezza dell'effetto, per buon impasto di colore, per diligente e nello stesso tempo abbastanza franca condotta. — Un ritratto di vecchia che prega eseguito sul cadavere da Fausto Antonioli ci parve molto bene dipinto, come ci piacquero due prospettive del medesimo per buon effetto e modo franco di trattare il pennello.

Fra i paesaggi quelli del nob. Valentinis ci piacquero assai per le bellissime arie e la diligente esecuzione. E così ci piacque quello del nob. Caratti, il Tramonto del sig. Marcotti, e quelli della signora Costanza Antivari, i quali tutti sembrano fatti da artisti e non da dilettanti. È veramente da consolarsi con questi ricchi signori perchè bene impiegavano il tempo che altri forse consuma in ozii ingloriosi.

Restammo sorpresi del Cristo agonizzante, intaglio del Marignani, perchè ci parve veramente un capolavoro d'intelligenza e d'esecuzione.

Finalmente ammirammo quattro ritratti ad oglio sul talco del Giuseppini per la finitezza del lavoro, per la freschezza del coloro e facilissimo impasto. Dopo d'aver veduto il suo Diluvio dobbiamo comprendere quanto dispiacesse al Giuseppini il non poler esporre qualche lavoro di maggior importanza.

Merita poi onorevolmente ricordato anche il sig. G. B. Braida per la sua Tamar, la quale benchè tratta da una stampa di Vernet, ha il suo merito per buon impasto o diligente esecuzione.

Il Santi, orefice, espose una coppa a cesello in argento dorato di bellissima fattura. - Viddimo

inoltre molti lavori d'intaglio elaborati con grande: pazienza.

Dall'officina di Luigi Conti usciva un Ostensorio d'ottimo gusto e di accurata esecuzione, in cui ebbero merito principale li cesellatori Giuseppe Bortolotti e Luigi Coceani, che lo eseguirono so-

pra modelli del Marignani.

E qui chiudiamo manifestando il vero piacere che abbiamo provato in vedere come quest'anno Udine dia segni di vita, e che voglia, se non precedere, almono camminare di pari passo colle città sorelle della penisola.

### DELLA MALATTIA DELLE UVE

Molto fu scritto sinora su questa malaltia, che apporta si gran danno ai possidenți delle vigne, privandoli d'un prodotto che per molti di essi uno de' maggiori consideravasi. Ma nessuno per quanta scienza possegga, e per quante prove abbia fatte, giunse a conoscerne la vera causa. È un crittogama che nasce dalle uve, o sulle uve, e le intisichisce e marcisce? è una mulfa prodotta dalle continue pioggie? una infezione nell'aria che le colga, o cos' altro? Di certo solomente può dirsi, essere anche questo uno di que' misteri che abbattono la superbia dell'uomo, che troppo s'innalza per le sue nuove scoperte e pe' suoi progressi. Tuttavia è dovere il darsi un sollecito pensiero di riparare possibilmente a un male da più anni diffuso per tanta parte d'Europa, ed in tal caso d'incertezza è permesso a chichessia di parlarne.

Prima d'ora vi sono stati anni di continue pioggie, e uomini d'età molto avvanzata assicurano di non aver mai veduta questa malattia nello uve; dunque le continue pioggie non no sono la vera causa; neppur sembra che questo male sia nell'interno della vite, perchè se danneggia il frutto, non lascierebbe illesa la pianta, e questa non vegeterebbe sì prospera. E perchè si attacca all'uva e non agli altri frutti? perchè invade tante vigne, ed alcune altre no, benchè attique? perchè infetta i grappoli d'una vite, e ne lascia frammezzo alcuni intatti? È vero che meno restano danneggiate quelle uve che hanno una scorza più forte e resistente, locché pur manifesta che la malattia non è nell'interno della vite, ma portata dalla influenza dell'aria; come pure n'è proya il rapido progresso del suo propagarsi.

Ma fra tanti rimedii sinora usati qual fu giovevole? Se la causa del male sta nell'aria, la sua forza è si grande, e la sua estensione è si vasta, che non vale ingegno umano a porvi riparo. Rispettando la divina Provvidenza, soltanto il calore del sole che domina la terra, può distruggere questa malattia, o almeno scemarla. Di fatto quei vantaggi che si attribuivano ai suffumigi, e ad altri rimedii non dipendettero che dalla forza solare per

molti giorni di seguito continuata: o quelli che sfrondarono le viti, onde il sole sui grappoli più libero agisca, attestar possono che da questa ope-razione ottennero non lieve vantaggio. Atteniamocidunque a quello che sembra più ragionevole, e che l'esperienza trovò migliore. Ma se l'uva si risana col continuato calore del sole, d'altra parte languiscono tutti gli altri prodotti, e non dirassi mistero!

## CRONACA SETTIMANALE

In alcuni passi di Boemia infierisce il contegio vajoloso; a tele, che in un solo villaggio 40 e più persone ne caddero vittimo. Persuasi noi dell'efficucia dell'innesto vaccino, non sappiamo furci regione dell'esistenza di questo figgello, dopo il ritrovato del Jenner, se non coll'ammettere che nei ricordati. paesi non si abbia voluto o saputo giovarsi, di quell'egregio preservativo, od almeno iterarne opportuna l'applicazione come fu da tanti savii medici consigliato. Deplorando l'ignoranza e la pervicacia di quegli infelici che ora sono si duramente percossi da così reo contagio, noi pigliamo ricordo del fatto perchè giovi a fare accorto il nostro Clero e le Autorità Comungli del pericolo che minoccia se trasandono quel vitale soccorso, che è la vaccinazione, e perchè si argomentino a secondare in questo rispetto le sollecitudini de governanti facendota indefessamente raccomandata alle popolazioni, combattendo quei pregiudizii e quegli errori che le fanno avverse a così salutare sovvenimento, o troppo lente a giovarseno in pro dei loro figli.

Leggiamo nell' Ausland? " Il mar Baltico rigettava già da lungo tempo sulle rive della Curlandia, specialmente sulla riva occidentale, pezzi di ambra, ma staccati ed in al tenuo quantità, che nessuno voleva darsi la pena di trarne profitto. Ora se ne scoperse una grande abbondanza sulle rive del lago di Angeru. De principio la cosa rimase segreta: siccome quel lago è una proprietà della Corona, i cercutori d'ambra la vendettero di nascosto ed a prezzi telinissimi. Ila questa scoperta non potevasi agluago celaro. Il desiderio del guadagno spinse a pocoa poco tutti gli abitanti de' dintorni sulle rive dell' Angera, che in breve tempo diventò per loro una piccola Culifornia. Se dobbiamo prestar fede a' giornali del paese, i commercianti israeliti avrebbero già speso oltre a 4,000 rubli d'argento in compere di ambre, de loro poi venduta a prezzi hen più elevati. Que' pezzi d'ambra sono in generale trasparenti, ed alonni sono sì grossi, che furono pagati da 5 in 6 rubli d'argento. Molti de' medesimi contenevano insetti alati.

Il Monte di Pieta di Perigi sece teste un imprestito inaudito nei suoi annali. Uno straniero di distinzione impegnò verso la somma di 500,000 franchi, una quantità di oggetti preziosi. Le stima durò più di tre giorni. Il Monte di Pietà impresta al 9 p. c. d'interesse, più 1/2 p. c. di provvigione se gli effetti dati in pegno sono ritirati alla fine dell'anno, per cui il proprietario dei suddetti oggetti dovrà pagare per ritirarli un promio di 47,500 franchi.

I giornali, parlando delle feste che si apparacchiano a Bruxelles pel matrimonio di S. A. R. il Duca di Brabante, citano corse di tori sul gusto di quelle di Spagna. Si sta costruendo a questo scopo un vesto anfilestro, nel quale combatteranno i più formidabili toros della Navarra e i più valenti toreros delle due Castiglie.

Il più grande e più pesante Evangelo del mondo trovasi senza dubbio nella Cattedrale di Mosca, ed è un regalo della mudre di Pietro il Grande, Natalia Narishin. Esso pesa 160 funti: lo debbono portare in chiesa quattro persone, ed è riccamente coperto d'oro e di gemme. La legatura costò 1,200,000 rubli, ed ha smeraldi della laughezza d'un pollicés-

## (CORRISPONDENZA)

Ad un Maestro — Un po' di meno tuono, sig. Mestro! Se vi innalate fino alle nuvole come faremo noi piccini che camminiamo terra terra a far giungere: fino a voi il nostro: pigolio? —

" Mantica eresse un Teatro nel suo luogo della Racchetta sulla piazza del Duomo " avete detto, è noi abbiamo negato che la Racchetta fosse sulla piazza del Duomo. Che il sito dove si teneva il gioco alla palla colla racchetta, e che così denominavasi fosse in Rauscedo risulta indubitato da varii documenti successivi d'acquisto, e da una perizia posseduta dal sig. Gio. Batt. Ballico, atti che rimontano al 1735, e che si riferiscono a un'epoca anteriore. Che questo sito servisse a rappresentazioni teatrali troverete molfi vecchi che ve la diranno, non solo per referta ma per aver assistito agl' ultimi aneliti della vita tentrale di quel sito poi convertito in abitazione. Vi citiamo, fra molti, Giovanni Ballis abitante in Rauscedo. La Racchetta sopravvisse al Teatro acquistato dal Patriarca Delfino fino alla fine dello scorso secolo; il brano degli annali che citate non dicono affatto che la Racchetta fosse sulla piazza del Duomo. Avete confuso le idee, caro sig. Maestro, per aver ignorato l'esistenza di un terzo Teatro. (Se non sarete buono, ce ne faremo comparire un quarto sulla Piazza del Liceo!).

Quanto al Mauro la lapide posta in occasione del ristauro 1794 sopra la porta d'ingresso alla platea, distrutta nel ristauro Borsata 1828, diceva "Mauro Architetto veneto e pittore egregio." Ognuno vede che l'architetto è il titolo principale. Se non vi busterà, di fronte alla partita amministrativa del Teatro (bella prora storica per chi conosce da chi e come si tenessero quei registri!) vi citeremo testimonii viventi che hanno conosciuto il Mauro e hanno conversato con lui, chè alla fin fine non è un fatto che si avvolga nel bujo degli antichi tempi. Canova dipinse, e Giulio Romano disegnò il palazzo del Te, nè perciò urchitetto diciamo questo, nè quello pittore.

Sul particolare del Patriarca Delfino siamo in vero rimasti esterrefalti della vostra erudizione i Che voi, sig. Maestro, abbiate ignorato che la Bolla "injuncta nobis " non fu accettata dalla Repubblica veneta, che Venezia rimandò il Nunzio, richiamò da Roma l'Ambasciatore, minacciò Ancona con navi, e la divisione del Patriarcato non divenne un fatto compiulo che nel 1769 per l'accordo delle tre potenze Austria, Venezia e Roma, è sorprendente in rerità per un Maestro di storia.

Supete teggere, sig. Maestro? Aprite le storie dell'anno 1769, overo parlatene al sig. Murero, redattore responsabile dell'Annotatore, egli che stampa l'Almanacco Ecclesiastico, vi segnerà col dito a carte 5 — Daniele Cardinale Polino veneto 1734-96.º Patriarca ed ultimo – Primo Arcivescovo Bartolomeo Gradenigo veneto.

Se nella vostru purissima fonte si alimentano dei granchi, perchè sarà a noi interdetto il pescarli? Abbiamo ammirato però lu destrezza di far tanto strepito per sostenere le inesattezze antiche che poco importanano, per distrarre l'attenzione dalle osservazioni sulla storia contemporanea, dove si celava ben altro che ignoranza.

In questa vi riconosciamo maestro, non nella storia.

#### Cronaca dei Comuni

Una Commissione composta dei signori R. Delegato Cav. Nadherny, Conte Della Torre Podestà di Udine, Duodo ingegnero in capo, Nob. Antonio Braschi aggiunto delegatizio, R. Medico Provinciale e signor Vidoni perito agrimensore si recò in Fagagua. S. Daniele e Comuni contermini per esaminare le località a fine di dare un definitivo indirizzo al progetto del Ledra. La visita de' luoghi e il minuto esame del progetto raddop-

piarono, se fosse stato mai possibile, la buona volontà di quei signori, e noi abbiamo oggi una fondata speranza che tale importunte lavoro provinciale sarà inaugurato sotto il patrocinio del Cav. Nadherny. Questo lavoro, se si potesse cominciarlo tra qualche mese, sarebbe una vera provvidenza poiche de esso molti riceverebbero il pane in un'annata che minaccia di essere infrasta pel poverello.

L'Eccelso Ministero del commercio ha trovato di conferire al sig. Girolamo Asti di Spilimbergo un privilegio esclusivo per auni sei per l'invenzione d'una macchina per incannure, torcere e filare la seta, e di cui noi pure abbiamo parluto in altro numero di questo giornule.

### Cose Urbane

In seguito a veneratissima Sovrana Risoluzione venne istituito pel Regno Lombardo-Veneto un Corpo di Guardio Militari di Polizia pel disimpugno del servigio politico nel Capi-Luoghi di Provincia.

Col giorno 8 corrente entrerauno le dette Guardie nell'esercizio delle toro funzioni anche in questa Città; del che si previene il Pubblico a sua notizia non senza soggiungere, che rivestite del carattere Militare sono esse regolate dalle stesse discipline, cogli inerenti diritti, godendo pure in servigio le prerogative devute alle Sentinelle.

Ogni offesa quindi, e ogni apposizione alle Guardie stesse nel presente stato eccezionale andrebbero punite a tenore delle Leggi Militari.

L'Eccelsa I. R. Luogotenenza con sua determinazione 11 corrente N. 16542 ha nominato Francesco Mercanti al carico di Verificatore del bollo di pesi e misure pel Circóndario di Udine formato dalla Città e Distretto di Udine e degli altri Distretti di Codroipo, Latisana, Palma, S. Daniele, Gemona, o. Tarcento, il quale a datare dal primo Agosto p. v. intraprenderà il disimpegno delle relative sue funzioni a termini del prescritto dall' Italico Decreto 29 Gennajo 1811 e successive disposizioni di messima.

Ciò si pubblica a ragola generale di chiunque potesse averne interesse, avvertendo che come locale di esercizio è ritenuto quello al uso di bilanciajo posto in Città Contrada S. Tommeso ai Civico N. 471.

— Oltre ad una generosa offerta fatta a favore degli incendiati di Coltoredo di Prato degli Institutori, e degli Alauni di questo I. R. Ginnasio Licento, quei giovanetti aspiranti ai premii ebbero il felice pensiero di rinanciarvi, purche l'importe in duntro venga rivolto al medesimo pio scopo.

Questo tratto di huon cuore, che fu accolto con plauso dalla I. R. Delegazione Provinciale, perchè la compassione verso i miseri in si teneri cuori è un segno di nobile sentire, ed un elemento di educazione civile e cristiana, viene portata a comune notizia d'ordine della stessa I. R. Delegazione.

- Con deliberazione 24 luglio PI. R. Luogotenenza veneta lia conformata, in via provvisoria, la nomina del dottor Pietro Campiutti in Assessore municipale della R. città di Udine.
- Nei giorni 14 e 15 corrente avranno luogo le corse dei fantini colle discipline usate nei passati anni.

# Urban Alessandro

Cappellajo in Borgo di S. Tommuso Udine arvisa di aver ricevuto dalla Francia una grossa partita di Cappelli di seta e di altre qualità tutti impenetrabili all'unto, da una nuova fabbrica che per questo speciale ritrovato ebbe il privilegio.

L'Alchimista Friulano costa per Udine lire 14 annue natecipate e in moneta sonante; suori l. 16, semestre e trimestre in proporzione. — Ad ogni pagamento l'associato ritirerà una ricevata a stumpa col timbro della Redazione. — In Udine si ricevono le associazioni in alercatovecchio presso la Libreria Vendrame. — Lottere e gruppi saranno diretti franchi alla Redazione dell'Alchimista Friulano.